





Edicione originale di gran rarità, seonosinta a molti Bibliografi, e che vedesi mancare in quasi tutte le più cospigue e scelto Biblioteche.

Queste IV. Vatire han luogo nel primo volume della nostra raccotta de' migliori Satirici Italiani, ovo formano la v. e lo VI di quelle del Viniguerra, poi he furono gia così riunite a due a due dal Sansovine, salvo un piccolo spazio che vi fu lasciata fra l'una e l'altra; ne sappiamo la cagione che l'inducesse a cio farre.

Altre quattre Satire inedite di questo l'esta si conservavano dal Bali Jansatti, riportandosene il lodice a pag. 256 della parte prima della Bibliotaca Mano.



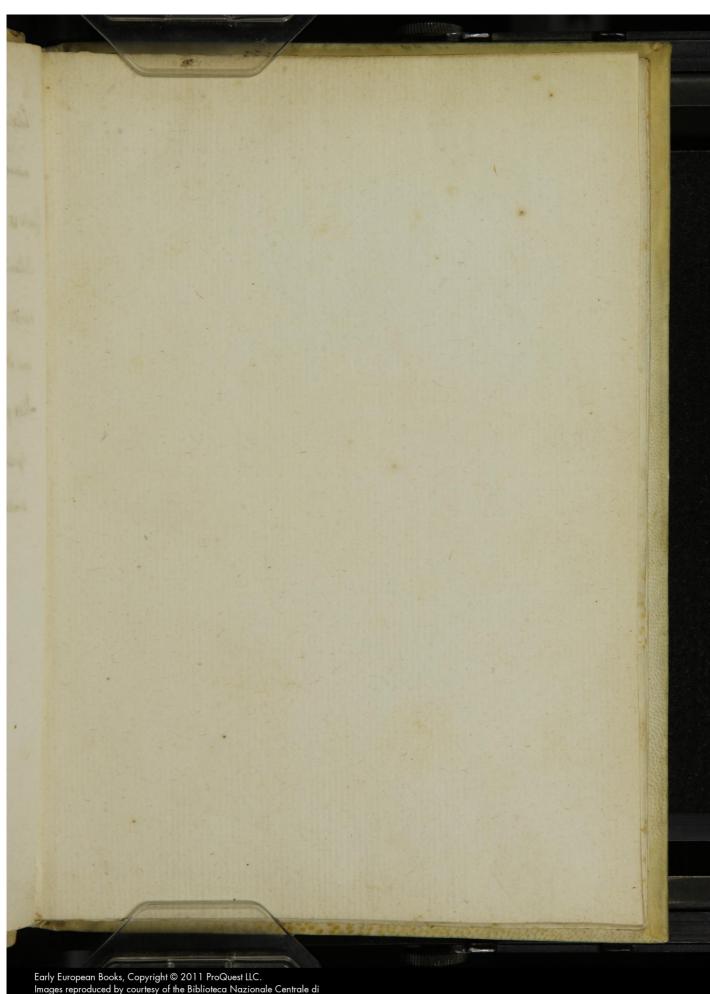

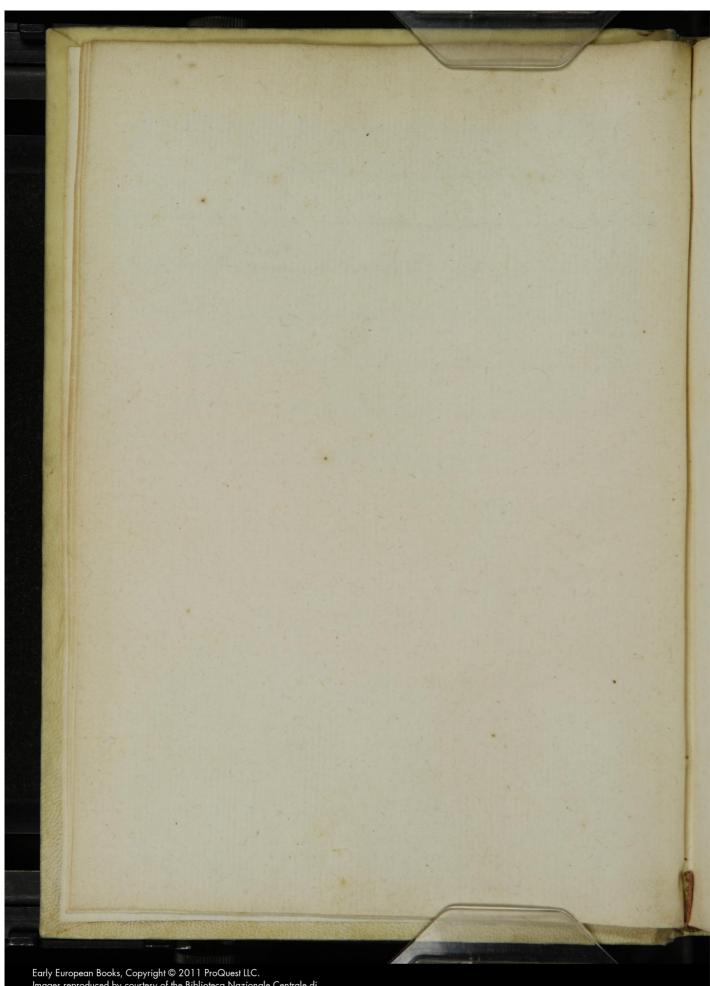

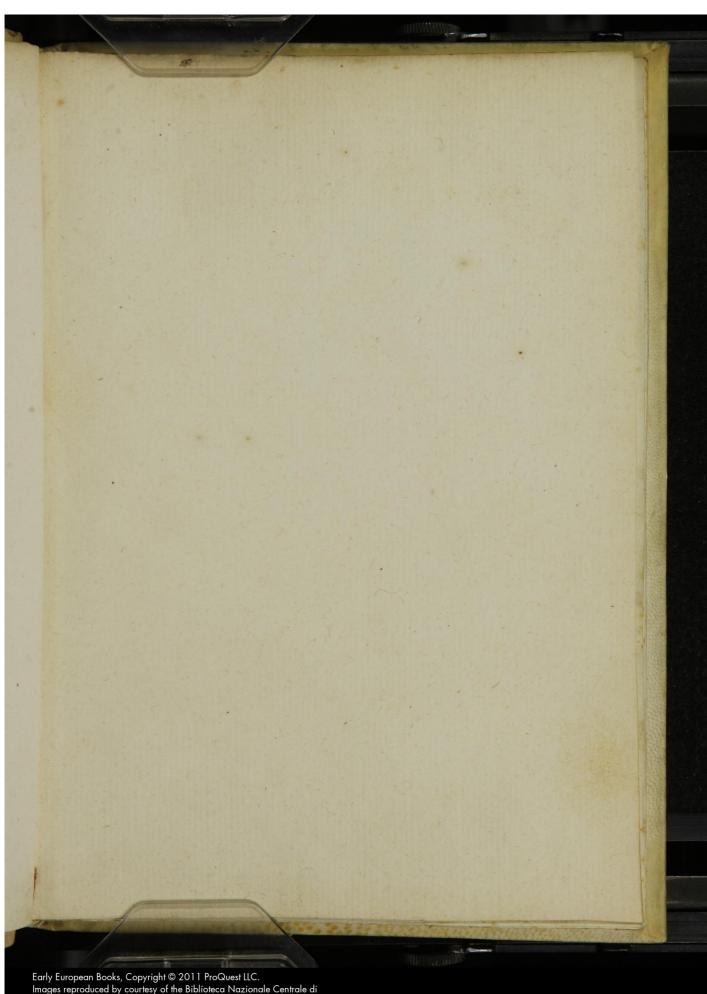

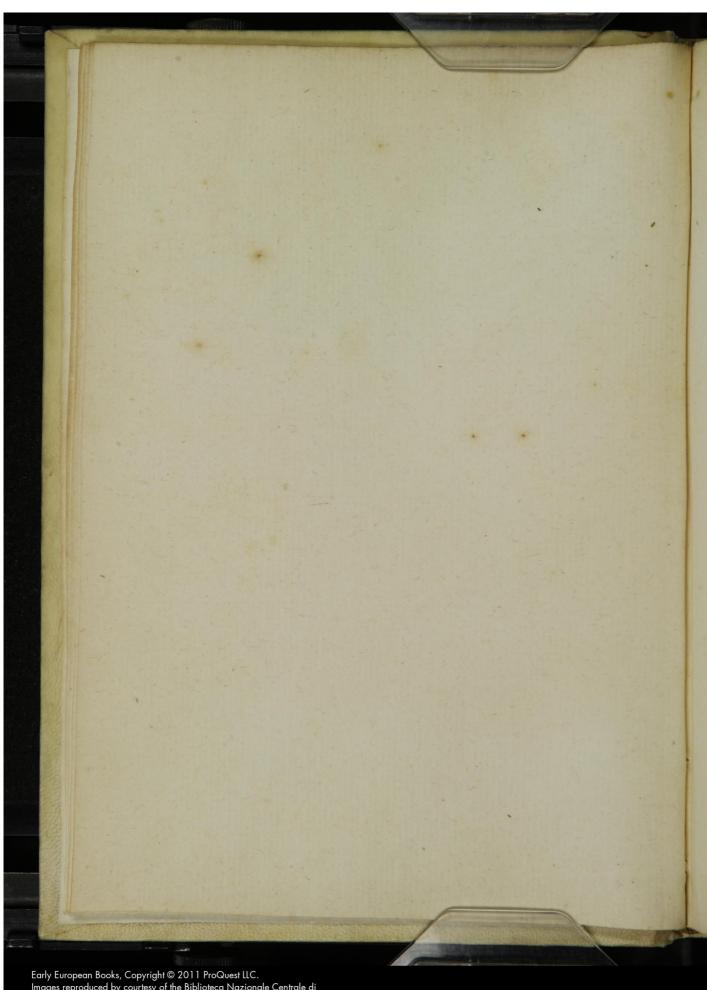











Pal. E.6.3.97

Ad lectores in laudem Magnifici. D. Antonii Vinciguerra Illustrissimi dominii Venetorii Oratoris Ioannes Francischus Aldrouandus Senator Bononiensis.

Spirti preclari: dal superno chiostro
Electi in terra: in le anime beate
Vergene pure:honeste e imaculate:
Che sol riposa in cielo il studio uostro.
Del peregrin gentil poeta postro

Del peregrin gentil poeta nostro
Tutti legeti le sue rime ornate:
In cui triumpha sol uirginitate:
Gloria fulgente piu che lauro: e lostro

Paulo non mai: Hieronymo: e Thomaso Cantor piu graue: del uirgineo choro Qual fa custui de pudicicia uaso:

Questatella Cetra del diuino Aloro
Piu degna assai che laltre che in parnaso
De fior soi fincti han facto un gran thesoro.

Virgineos quisquis credit decerpere flores
Perlegat Antoni carmina missa deo.
Et uati diuo grates reddat: que perennes
Qui de tam digno munere dignus erit.
Idem Io. Fran.

onii Antonii Vinciguerræ chronici ad magnificum etorii uirum Marcu Georgiu patritium Venetu! indus Vtrum deceat sapientem ducere uxorem an in calibatu uiuere. Pirto gentil magnanimo et sublime Che qual Mecena al uenusin poeta Adorni de fauor mie caste rime Tu se di phebo el salutar pianeta Che drezi in portol el trauagliato legno Chel mar senza di te sempre inquieta Non posso di Netunno el uasto regno Solcando remigar: se giu dal cielo De mia salute non discopro il segno Laura suaue spiri al fiacco uelo De la mia nauicella che hormai copre Londa che spreza de Tritone el telo Accio chio possi renouar quelopre 120 the loro

Che usciron gia de la scatente uena
Doue Ipolymia el suo ualor discopre
O dolce musa o feruida camena
Che porgi al tuo cultor sempre il fauore

Possi in Parnaso ber dolce liquore

res

A

Hor chel tuo aiuto quiui me ha ripieno De linsano calor del sacro nume Non posso piu tener la lingua a freno Surga colei che insul paterno fiume Fu dapollo conuersa in uerde alloro Di castita splendendo un chiaro lume Qui la dea Vesta fral uirgineo choro Venghite Dictina con sue uenatrice Nymphe che sempre a tal presidio imploro Non accendi hymeneo le rede aprice Per farsi uincitor de la palestra Che dimicar nel mio theatro lice Ma se reponghi da la parte dextra Tutto el ceto di nergene pudico Doue lasciuo amor non sincapestra Da la sinistra laltro stuol nemico Che fecundar fa la natura humana Sotto el decreto de Cecrope antico Vedren fra questi duo materia piana Seglie decente al sauio coniugarsi O seguir con uirtu sempre Diana Difficel nodo et stretto da sgropparsi Per lingegno che drieto el senso tira Quando el non po dal suo fango leuarsi

Ma se lume diuino el cor inspira Come dalto prospecto nel profondo De le nostre miserie el saujo mira Et perche lalma nel terrestre pondo Si connecte dun uinculo che liga La parte eterna al corruptibel mondo Quella nel curro del uolante biga Se lieua in cielo al domicilio eterno Lasciando el corpo che leta castiga La nostra carne che e cibo dinferno Se ad iudicar se stessa prende ardire Tutta si parte dal motor superno Perche el fomento in lei che ce fa gire Nel baratro di sensi oue si coglie Morte: che non po al ciel mai piu salire Hor questa parte cerca di tor moglie Come recta da se non da la guida Che in lei risplende di celeste uoglie Quiui al conflicto la ragion disfida El sen so: per discuter largumento Che non samoglia chi in uirtu se fida Et per seguir de larte el documento Qui si dara principio al nostro thema Crescendo al nouo suon grato concento

A iii

Non e rancor che piu mordace prema Le socratice frugge: di quel lecto Chel splendor de lingegno ofusca et scema Chi e quel che possi con el spirto electo Scander del cielo a quei fulgenti lumi Hauendo in moglie posto ogni dilecto Si bella fia di forma et di costumi Difficile prouincia hara il marito Per custodirla anchor chel se consumi Dura impesa a le man duro partito Viue in suspecto et non sa da qual parte Volger si possi el pouero schernito Non e roccha si forte que che larte Bellica stringe ognor di fier assalto Che non succumba alla virtu de Marte Vana belleza el cor sulleua in alto Bramando simel sorte et non deforme Che discordino qual muschio daspalto Ma se fian le uagheze lor conforme Disponansi al trauaglio fin che stanchi Se trouin de mortali fuor de lorme Belleza mai senza superbi fianchi Vista non fu : ma chi ce uol far proua Conuien che inanci tempo il crino imbiachi

Casta e formosa raro se ritroua Quando alornato ogní sua cura tende Che gran fastidio nel pensier rinoua Idolo de luxuria in cui si prende Quel duro giogo dinsolente puza Che liberta mal conosciuta uende Stassi a limperio duna feminuza Seruo dogni suo cennosquel curruca Che trema di saper se ella scapuza Questo e il corso uiril de la gentuca Che cerca dindolcir lamaro tosco Sentendo uacua di uirtu la nuca Vano et breue piacer presto conosco Qual uento trapassar done belleza Grata gia fu che poi giace nel fosco Dote opulente spinge in grande alteza Quel distr che non mira el tristo fine Doue fortuna suo iaculi dreza Formosa non fu mai senza ruine ministra no Ma richa moglie dinsolente orgoglio Fa tremar la famiglia et le uicine Superba dira piena et di cordoglio Premendo sempre el confuso caprone Guida la casa sua qual naue in scoglio A Hii

ächi

Cosa piu dura mai di men ragione Non fume piu intractabile di quella Che signoreggia el suo gran pecorone Sol per la dote liberta rebella i simuno en ofotal Pero proueder uolse el buon ligurgo Si sposasse indotata ogni dongella Accio che scelta dal fetente purgo Di sorde nuptial: non per metallo Sposi colei che in queste rime obiurgo Come esser po seuero in alchun fallo Per riprender la moglie quel mischino Che alei si uende qual salace gallo Quanto e meglio con pace a suo domino Goder lhumel connubio lieto et casto Cha sempre litigando esser tapino Aurelio imperator portando el basto De ladultera moglie che di Roma Lhauea dotato nel superno fasto Con patientia supporto la soma Trouandoss per lei tener la briglia Di quel corsier che tuttol mondo doma Vedi come infrenato a marauiglia Tenne colui che fu si grande in terra Dote insolente oue ciaschun sapiglia

Se nobelta de antiquo sangue aterra La stirpe tua dissimile al connubio Parati a sostenner perpetua guerra Superbo non trascorre si el Danubio Nel ponto euxino come quella tygre A fartí de marito o servo indubio Le tue uenture furon tarde et pigre Ma linfortunio presto ad inceparti Con lugubre squalor de ueste nigre Vincto in cathena doro non te parti Per cercar liberta fin al di extremo Che a tua uoglia mai piu non poi leuarti Capo suentato dintellecto scemo credi in riposo goder bella e ricca Se tu non sei dogni uilta supremo Laltro ignorante da meror sapicca Vedendo moglie hauer pouera et uagha che drieto ognun sapressa adar le ficca Con poco bene gran trauaglio pagha Questo rodente inseparabel tarlo Che sempre del marito el cor impiagha Non e chi possi mai lieto trouarlo Fral pompizar del feminil disso Che e molto piu di quel che in rime parlo

Se fecunda e la moglie al parer mio Entrasi in molte cure in gran trauagli Dachiamar sempre per soccorso idio Ma chi sua speme ha in sobole che uagli Laffanno in gran letitia si conuerte Benche falso iudicio ognor labagli Queste son le speranze nostre incerte Che ce fan sempre miseri infelici Precepitar nelle soccheze aperte Sel figliol cresce fra glialtri patrici no monely Di uirtu degno et di costumi ornato Come tu padre a tuttol mondo dici Dardente affecto el cor tuo e uninerato Ma se morte laterra a mezo il corso Non poi star piu contento in alcun lato Si che tu resti dogni parte morso manti della Ermolto piu se quel contra tua noglia Te stringe del suo uitio el duro morso Che incrudelisce la pungente doglia El tuo palaggio fusse el ciel superno l' Habitando la moglie brutta in ello Diuentarebbe un tormetofo inferno No troua el cor gentil maggior flagello che piu laffliggi et sferzi nocte et giorno

Cha litigar con larue in un hostello In odio el lecto et la tristicia intorno Si uede el pouer uincto al duro laccio Doue sannoda el delizato scorno Non speri hauer de heredi mai solaccio che de simie non escon gliarmelini Ne fuor de uitiperghi el buon uernaccio A prender moglie fa che tu indivini Perche elegger non poi quel che non uedi Onde conuien che alla fortupa inclini Se compri el buon corsier prima rechiedi De hauerlo i prouatet se in quel troui meda De ritornarlo piu non soprassedi Ma la moglie riman pria che se intenda Vitii o uirtu di lei che a la giornata Si scopreno et non ual che altrui riprenda Ogni cosa uenal quiui e ordinata Sotto legge e decreti accio non sia Dal uenditor la gente mai ingannata Sola e impunita al maritar busta Et doppo stretto uinculo saccorge De hauer comprata gemma falsa e ria El pouerel dentro satrista et torge Per celar la uergogna chel confonde Cost la uita in gran miseria scorge

Se la belleza al suo disio risponde Non sera in lei splendor poi dintellecto Come uagina doriche piombo asconde La castita pudica e un don perfecto De lanimo gentil non de la carne Doue pullula sempre ogni deffecto Chi potra mai bona custodia farne Se prudentia non regge el sexo frale Che speranza di ben raro po darne bis I Qui non discioglio el nincol maritale Per defender lerror de Tatiano Che fu col Manicheo di senso equale Ma scopro el morbo che nel spirto humano Non si debbe anidar: se ben linfecta Quel disso che arde il pensier egro et uano Lhuom saggio in tal periglio non si metta Spechiandosi di Socrate in la moglie Bizarra desdignosa et maledetta Si come el tarlo ogni bontate toglie Del duro legno :tal connubio priua Lhuo di forteza et fal star sempre in doglie Se damor arde tua uoglia lascina Ligari nel periglio che in tal focho Non po felicitar lanima diua

Coff in vita in gran milena lcorg

Meglio e habitar in un deserto loco Cha con moglie rixosa et iracunda Che lhonor del marito curi poco Piu riposo e dormir sotto una gronda Cha sentir quella garrular in piume Doue ignorante ardir sorge et abunda Non parlo a quel che mai di gratia lume Non hebbe : che mancandogli el uer gusto Dogni fetor po ben cibar le spume Ma do configlio al sapiente et iusto Che cerca de odorar el paradifo Qui nel fango mortal grato et uenusco Quasi preludio de leterno riso Doue spera fruir quel summo bene Che di maggior non si puol far ausso Lignorante uulgar nutrito in pene Non penetra col spirto a ueder chiaro Qual siano iceppi suoi lacci et catene Questo e del ciel secreto don preclaro Che per non romper lordine a natura Revelato e fra pochi al mondo e raro Di propagar limagine et figura Di se medesmo al ben de luniuerso A qualunque animal fu data cura

ano

Jano

letta

Se tal disir di prole fusse asperso Sol ne gli humani/quiui ogni animante Harebbe nel produr modo diverso Percuq sensi lhomo e simiglante A tutti gli anemalitet sol distingue Lanima quello/da la turba errante Se in un punto gridasser mille lingue Non restarei de dir mai quel che Apollo Spira nel cor che ogni uiltate extingue La parte rational non porge el collo Al marital capestro! ne produce Di se alcunaltra: ma el corpo satollo E quel che con le bellue se conduce A supplir la propagine che serua Lordine human guidato dal suo duce Si che equalmente Vener conserua Ne lamor genial tutto el caduco Greggie che a terra: e al cielo se riserua Questa ragion potissima te adduco Perche se tanta cura de figlioli Te preme ssei dameno assai del cuco Che lascia negli altrui nidi quei duoli Che cerchan per natura gli animali Pecore capre corui et rosignoli

Sono costoro insieme tutti equali Nel cupido distr che han de nutrire Lor figlioletti come noi mortali Se tu credesti in cielo far salire Con cerreza el tuo seme troppo audace Serebbe el pazo temerario ardire Mira linferno liuido et rapace Delqual piu presto temer tu deuresti Chel non deuori el tuo germe fallace Fa che eschi un poco fuor de tutti questi Mortal discorsi et conosci te stesso Sel uer brami cheliciel te manifesti Quel sacramento che fu Adam commesso Di crescer gente e impir la terra inane Non firmo liberta gran tempo in esso Perche la prouidentia che Ihumane Cose dispone al finspermetter nolse Le legge prime che hor parebon strane La Sorochia el fratel per moglie tolse El cio de la Nepote era marito Che per necessita tal fructo colse Ma quando el numer congruo fu adimpito Rotto e il costume urgente: lhonestade Non uosse alchun di tal copula inuito

Quel fu permesso p necessitade Che altramente se abhomina et repelle drezandosi iusticia a miglior strade Prima erauamo errante pecorelle La legge poi ce aperse el nostro errore Guidandoci con norme assai piu belle Reformo el mondo idio con piu rigore Quando accresciuto fu el seme de Adamo Disponendolo al ciel per uia migliore Dal tronco germoglio de ramo in ramo Tanta ubertate di fecunda prole Che la terra se impi dogni rechiamo Pero sono antiquate le parole Che disse el creator a quei duo primi Che reimpisero el mondo di lor scole La terra e piena et glianemi sublimi Vedendosi dal duro gioco sciolti Se ridrezano ad altri regni opimi O plebe uana o menticapti et stolti Che ui credete conservar il mondo Per lasciuir in desyderii molti Lasciate di tal cura tutto el pondo A quel omnipotente che ha prouisto Chi uuol saluar et chi scacciar nel fondo

El caual uechio stroppiato et tristo Se manda ale iumente: et fallerato Se tien el strenuo che e de honore aquisto Non e pero larmento equin scemato Ma la prestante dignita de pochi Tien sempre el greggie suo molto honorato Si che a concluder qui convien che invochi Gratia dal cielo sel disto ti sprona Salir col spirto a quei beati lochi La sarcina mortal qui ce imprigiona Lanima diua: et falla drieto il senso Precipitar:per uia torta et non bona Da questo fonte vien lerror immenso Per cui lhuman iudicio non se extende Fuor del suo carcere de ignorantia denso Solo colui chel uero et falso intende Lascia a larmento human tal cura vile Che sempre de lascinia el cor accende Ma lanimo in uirtu facto gentile Ogni giorno discopre l'et uarca el cielo Per uscir fuor del suo fetente ouile Quel che e percosso de impudico telo Se rende uulnerato in quella harena Che amor guerriza sotto benda et uelo Con questo fine chiudero la uena

Bi

Del castalio che abunda e inaltro canto Seruerola a materia piu ferena Discorso habian hormai qui tutto quanto Lordine di naturalet chiar si proua Chel sauio non se de uestir del manto Che copre el uulgo: oue el suo nido coua: De coelibatu : uirginitate et cotinetia Sacre muse el uostro bel parnaso No noglio q inuocar: ma quel Tarlele Che fu de election gia facto il uaso Vostro cibo non entra in queste mense Chel nectar non po star doue e la manna Che fra noi pioue da le rote immense Genetrice di christo o figlia de Anna Soccorri al casto tuo uirgineo choro Ne le cui lode el stil nostro saffanna Non tanto el coniugal uinculo honoro Che sempre al suo contrasto no preponi Virginita del ciel proprio thesoro Gia non danni largento se inchoroni Chiome Regal de fuluido metallo Tu chel disio ne lauaritia poni Vergeni Adamo et Eua inanci el fallo Furono: et poi chebber machiato il uifo

Le nuptie comincior fenzaltro ballo El matrimonio alhora fu diviso Dal loco sacro: et posto a impir la terra Virginitate ornando el paradifo Vergene e in ciel natura che non erra Vergene e tutto il consortio diuino Pace in uirginitate: in nuptie guerra Questo secreto arcano et peregrino Aperle Christo a la sua matre in croce Lasciandogli in suo loco el consobrino O di profonda sapientia uoce Chel uirginetto a la uirgine afflicta Recomandoe fra quel tormento atroce La charita uirginea derelicta Non fu alla cena del pasqual agnello Sopra del pecto chel futuro dicta El præcursor de Christo al fiumicello Giordano deputato al grande officio Cincto di fronde et pelle di camello Vergene fulet dette el sacro mitio A la nostra salute i e monstroe lagno Che uenne in terra a discacciar il uitio Qual coniugato a questo fia compagno? Che nel uentre honoroe la uirginella Di spirto sancto tabernacol magno

oua:

arfele

10

inna

Bii

Vaso de election hor qui fauella Apremi el uer che al principio ri chiest Per sedar de ignorantia la procella Qual merito fu in te che si cortesi Doni di gratia hauesti che da poi Non fur tantalto mai mortali ascesi In spirto me rispondi o tu che uoi Saper quel chio non so chiedilo a Dio Che sol po intender gli secreti suoi Sua gratia fu non merito alcun mio Vero elche sempre el uaso riseruai De lalma intacto el candido difio El doctor dele genti odilo hormai Che affirma el nostro dir uerace et chiaro Seguian pur oltra el camin grato affai O Aquila che in pathmo al ciel uolaro Le penne tue fin a quel mansueto Agnel che siede in Tron col padre a paro Vedesti intorno a lui tutto repleto Di uergeni fanciulli el solio eterno Dalqual deriua in terra ogni decreto Mira se quel imperator superno Vergene fu let di uergene nacque Virginita tenendo al suo gouerno Tanto el uirgineo fior grato gli piacque

Che elegger uolse in sposa Cathirina Del cui iudicio a se stesso compiacque Vergene Petronilla fu et Balbina Costanza Dorathea Tecla et Maria Consolatrice: Brigida et Iustina Virginetta Apollonia fu et Lucia Chempieno el cielo di suaue odore Con laltre urrginelle in compagnia Preposta e uirginal palma de honore A qualunque altra che in virtu iugale Risplender possi ne leterno amore Hor de lingegno in alto dreza lale Se comprender tu uoi la dignitate Del don uirgineo che non troua equale Non sol quelalme che furon lauate Nel sangue de lagnel candide e pure Ma fur moltaltre di tal gratia ornate Chi fece al prophetar tanto secure Diece sybille?che la fede nostra Fu preuista millanni da lor cure Virginitate in cui sempre dimostra El cielo ogni suo lumetet chiar si uede Che in terra uince al dimicar la giostra Cassandra ogni secreto a Troia diede Del suo futuro incendio ma creduta B iii

Non fui come di raro el uer si crede Claudia uestale uergene impoluta Duxe col cingol suo limpacta naue Che non potea crollar Roma saputa La Regina de nolschi ancor non paue Venir armata al presidio di Turno Cum squadre uirginal grate e suaue Vien Iphigenia cum el uolto eburno Mactata da calcante per placare Iuenti al nauicar chiaro et nocturno Vergene Atlanta in corso singulare Harpalice di thratia uenatrice Candida perla fra le piu præclare Non fu quella stymphallide felice? Che Aristoclide ancise al simulachro Che mosse Archadia a prender larme ultrice Ne parue gia il cortello a morir acro A quelle septe uirgine de Milo Per euader de galli el uoto facro La tebana captiua chel mio filo Vien dolce ordendo per fornir la tela Stassi in concussa qual marmoreo pilo Vedi la spada che nel pecto cela Per fugger de Nicanore lincesto Che ogni uirtu de pudicitia uela

Laltra che siegue linimico presto Che defloro sua gemma in lecto uccise Iugulandosi poi cum lalmo infesto La gretia docta nel zodiaco mise La uirginella che in quel segno splende In tanta reuerentia el nome assise Lindia del suo philosopho contende Che aperse el fianco et parturi la figlia Tanto piacer de uergeni la prende Clearco de platon gran cura piglia A predicar che de uirgineo parto Fusse producto in luce a marauiglia Da la materia anchor non mi dipparto Per sentir forza uiuida che inerua El debel stil che qui dolce comparto Scripfer gliantiqui graci che Mynerua Vergene naque del capo di gioue Et del femore suo Bacco riserua Diana in selue ornate squadre mone Di uenatrice uergine che inomi Seruano illustri sopra el ciel che pione O sacra musa se per me non promi Ne luscir del theatro el uiuo fonte Del cui liquor nostra ignorantia domi Poco ualor fia ne le uoglie pronte

B iiii

ne altric

Ma se cum le tue mano intorno pieghi El sacro alloro a la uirginea fronte Conuera la mia cetra poi che spieghi Dolce armonia dele tue caste et sancte Sorelle gia inclinate a giusti prieghi Vola in natura un picolo animante Per fiori racogliendo el dolce fauo Che rora giu dal ciel fra uerde piante Conduce el nectar suo nel tronco cauo Dolce al palato human: La cera ai diui Mortal nemico dogni fuco ignauo Non nasce de cocubiti lasciui Che in lui splendendo imagine celeste Par che ogni sorde abhominando schiui Sono lor uoglie candide e modeste Blandiscono el pastor casto e pudico Al fetor de luxuria sempre infeste Da larbor de Mynerua al tempo antico S ol uirginelli di munditie mira Coglieuan fructo a luso nostro amico Quel exorcismo o precanto che tira La mente a qualche effecto senza aiuto De uirginal fauor! sempre delira Quiui lingegno feruido et arguto Per de el uigor a proseguir limpresa

Che fa il canoro stil di gratia muto Quella che ha sempre la lucerna accesa Dinăzi al suo factor pura innocente Al spirito gentil gia mai non pela La carne de le nergene prudente Viue fuor di naturalet si transforma In don celeste di virtute ardente Questa e al uero camin la recta norma Che dal mortal disio la mente scioglie Quando che al summo ben lei se conforma Chi semina nel spirto uita coglie Ma nella carne quel corrotto fango Che a pluton lascia tutte le sue spoglie De hauer perduta una tal gemma piango Che redimerla piu non si po unquanco Tal che machiato senza lei rimango, Hor nero coruo dun bel cigno bianco Acro connubio accio che altri no creda chio armi la ligua a tua straggie e ruina Sol, per extinguer de hymeneo la reda Qui uoglio chel tuo honor purgando affina La lyra gia incordata al nouo canto Doue lingegno ferue in sua fucina Solenne fu instituto in loco sancto

Quel sacramento coniugal da Dio Che impir deuea el mondo tutto quanto Mirabel fructo del suo grembo uscio Che adorna et locuplera el paradiso Doue il fin degno de lhuman disto Lanimal homole in duo parte diviso Luna in ciel ba comertio laltra in terra Gustalodelodoralet ha suo tactolet uiso Questa secunda tien la prima in guerra Che non po separarsi tanto e unita Nel domicilio che lafflige et serra Pero se lalma in sua uirtu gradita Regge linferior pondo mortale Quello transforma in se per dargli uita Ma sel spirto divin cum lanimale Saccorda a conseruar Ihumana legge Tirano insieme adun intento equale Lanima eterna in sua natura elegge Virginitate: el corpo corruptiuo Fecundando el suo germe se corregge Puol senza biasmo adunque ogni cor diuo Coniugarsi in amor casto e pudico Fuor de lincendio sordido et lascino Questo observoe quel grave ceto antico De Helisabeti Rachelle/Sara/et Lia

Cum laltre de Isdrael chebber Dio amico La gloría matronal per questa uia Risplende ornata di quel proprio lume Che fecunda la prole honesta e pia Trouo fra glindi un rigido costume Che seria legge de pudica norma Da trarci fuori de linceste piume Quando in funebre ciner si transforma Del marito el cadauer/quella moglie Che cerca piu de suoi uestigii lorma Lhabito ornato intorno a se racoglie Er poi uestita nel fumante rogo Se getta ardendo cum sue ricche spoglie Questa e cosa admirabile ondio sfogo Che sel morir non teme: quanto meno Intrarebbe ella nel secundo giogo La moglie de Straton dimostra a pieno laffecto coniugal I quando la spada De man gli tolle I et se la fixe in seno Vedendo quel auolto a simel strada Per la victoria contra lui de persi Chel uicto di speranza ognor digrada Per tal camin passorno assai diversi Prestanti ingegni di perpetua fama Scripti in istorielet decantati in uersi

Bilia Romana qui drieto me chiama Di pudicitia matronal exempio Chel fetido marito honora et ama Q uando la gloria di costor contempio Che han vinto il mondoissensuel drago fiero Di dolci humor gliocchi racolmo et empio Vedo in nostra natura un lume uero Che per tre uie ridreza al summo bene La carne che non troua altro sentiero Virgineo fior lel il primo che peruiene Puro innocente a quel supremo choro De gliangeli che tal gratia ritiene Ne lordine secundo drieto honoro Quel continente che disciolto uiue Netto dogni fetor qual coppa doro Questo col tempo pullula e reuiue Vn germoglio odorato che se annoda Con le carole de le prime diue La uirtu del suo merito siloda Per la celibe uita che martyra Qualunque par che in pudicitia goda Per tal sentier de purgatorio tira Lanima a se Limperator superno Che la salute de ciaschun desyra El terzo stato qui se ben discerno

Mai non conflige in le terrene lucte Per la carnalita che lha in gouerno Le squadre sue di pudicitia instructe Restan uictrice quando il sacramento Iugal non ha le sue ragion destructe Ma non si pongha con lor fino argento Ne a gli odorati gigliffior palustri A larmellinotel porco lutulento Virginitate par chel cielo illustri Quando el conubio de hymeneo rimane Giu nella fecia di fetenti lustri Quel che ha le noglie sue pudiche et sane Prenda conforto che maggior riccheza Non se ritroua ne le forze humane Lanima pura et candida ridreza La mente a dio se ben talhor infesta Quel fomite che macchia sua belleza Questo e il triumpho et iubilante festa Del paradiso doue inanci a lagno La gratia uirginal se manifesta Qui mi dissoluotet da dolceza bagno Di lachryme rigando il uolto el pecto Per meditar chi fu dato in compagno A la madre de Christo benedecto Che nel preseppio fra lasmo el bue

go fiero

empio

Stendea di fenoiel suo comune lecto O felice Ioseph quando le tue Mano tractauan quel dolce bambino Chel ciel gouerna con le legge sue Tul portasti in le braccia picolino Fusti per padre al suo nume dicato Hauendolo qual servo a tuo domino Chi fu ma in terra piu di te beato? Piu meriteuel de supreme lode! Da far felice altrui sopra ogni stato Virginita te fece esser custode Di quella imperatrice nostra assumpta Col corpo in ciel doue in perperuo gode Comprendasi horamai gto coniuncta Sia questa gemma al summo Re celeste Che ha in se medesmo tal natura adiuncta Quel sauio che ha le uoglie sue modeste Non se intrauagli in quei lacci che fanno Parer le uite altrui spesso moleste Riccheze honori fanitate stanno Indifferente al mezo let da qual parte Scopre leuento iui e leticia o damno Perche in lor mal o ben non si comparte Ma luso e quel che accomoda et offende Blandisse altrui damor furia con Marte Fra questi duo confini si comprende

La moglie come ben de la fortuna Che lodar o biasmar lexito attende Grane dunque e a lhuô faggio quado alcuna Sorte che in dubio pendatel segnoreggia Per la uia lata che al uulgo e comuna La uirtu sua constante non uaneggia Ma sempre in un proposto saldo e fermo Perliste con iusticia e temporeggia Questo e il scuto potente el daro schermo Che frena et reggie el stimol di natura Che spesso affligge ouel subiecto e infermo Se custodir te uoi per uia secura Fa che nel stato o grado in cui te troui Drezi la mente a Dio simplice e pura Et se ligato sei fa che non moui Date quel groppo: et se libero e sciolto Te uedi : fa che piu laccio non proui Ma felice e colui che in tutto e uolto Da questo alpestroiet rabido torrente Per salir sopra el ciel di stelle folto O cieca de iudicio et uulgar gente Che hauete posto in terra iuostri studi Come se eterna fusse et permanente V e trouerete in poco tempo ignudi Nel grembo suo che nostre glorie asconde











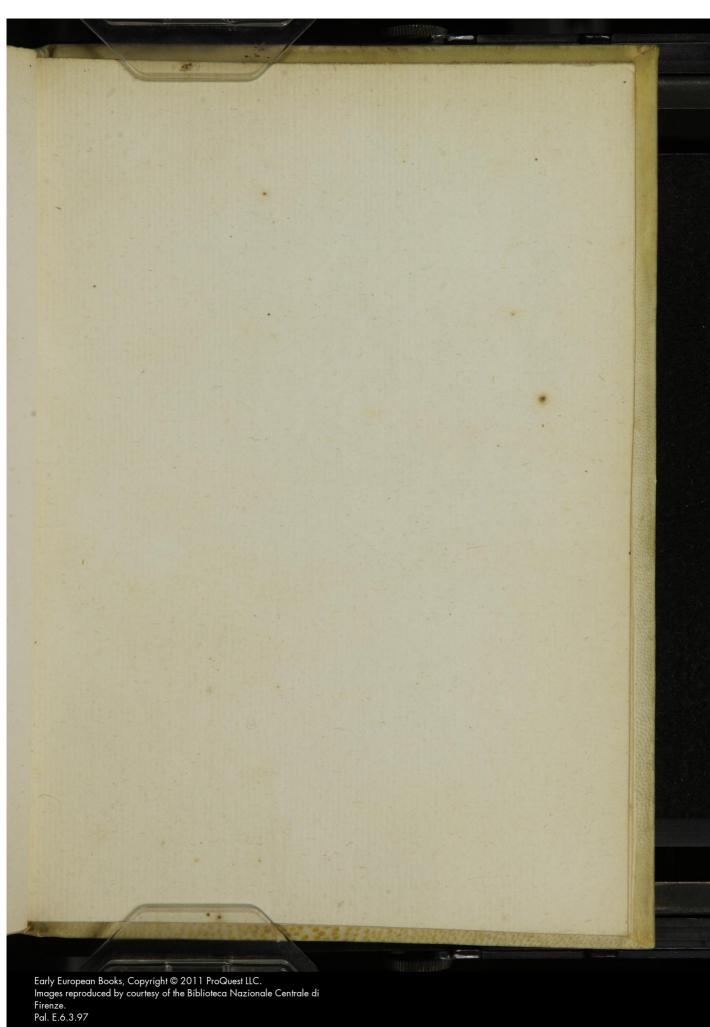



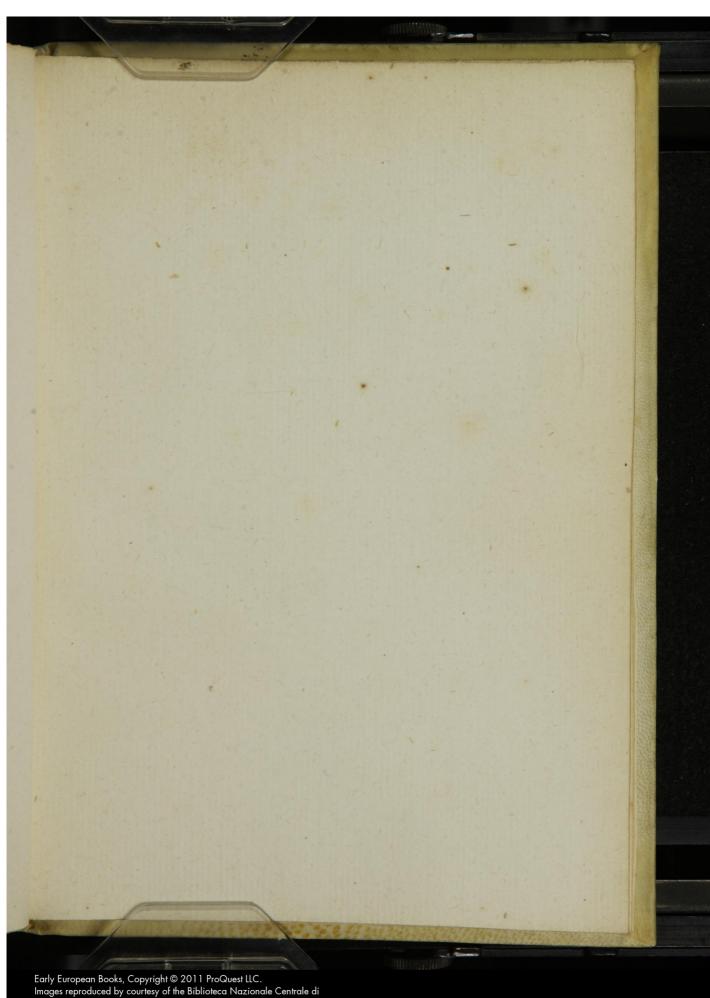



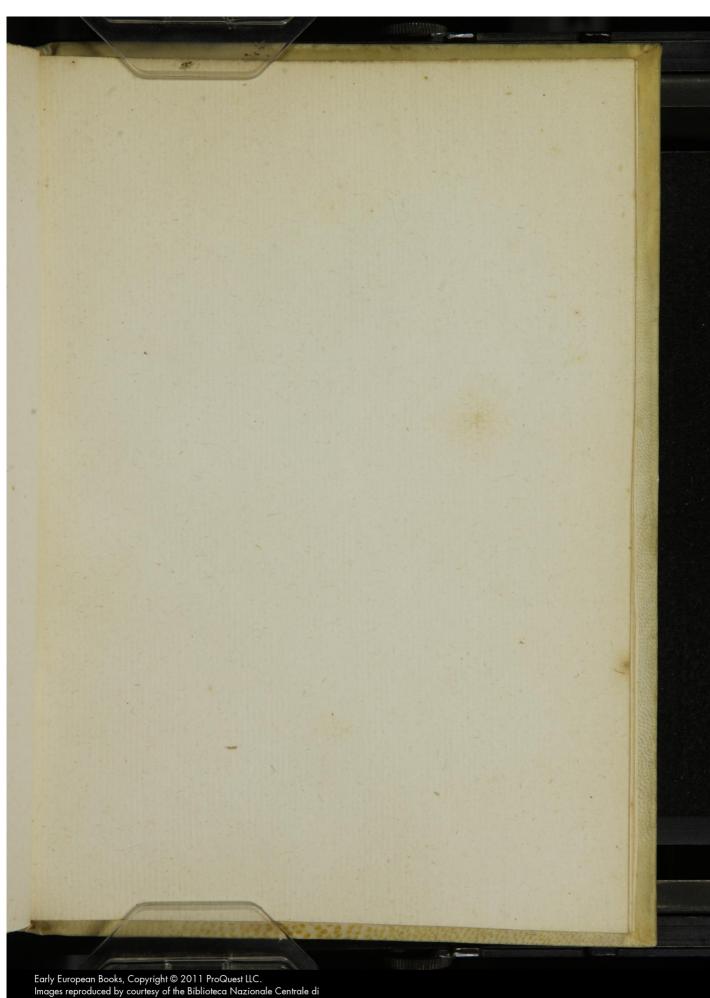



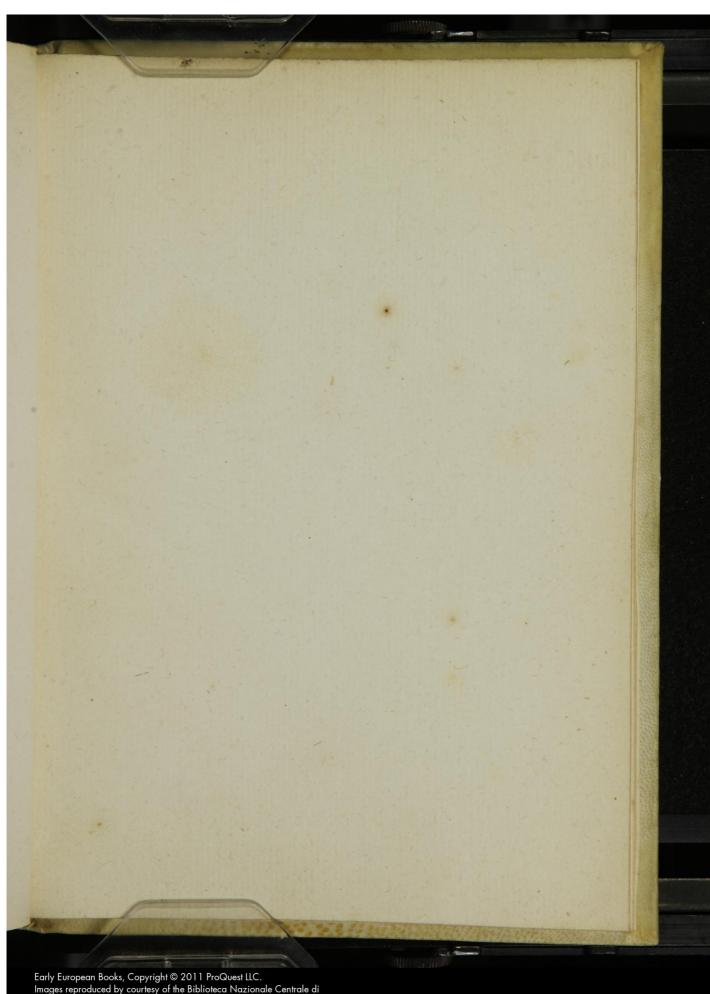



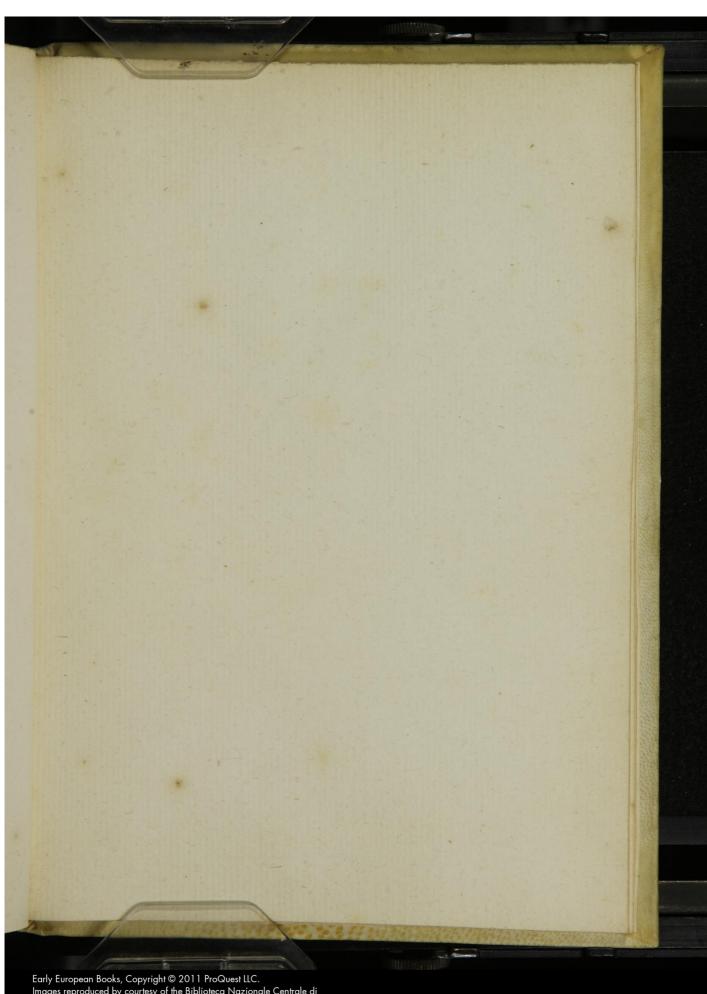



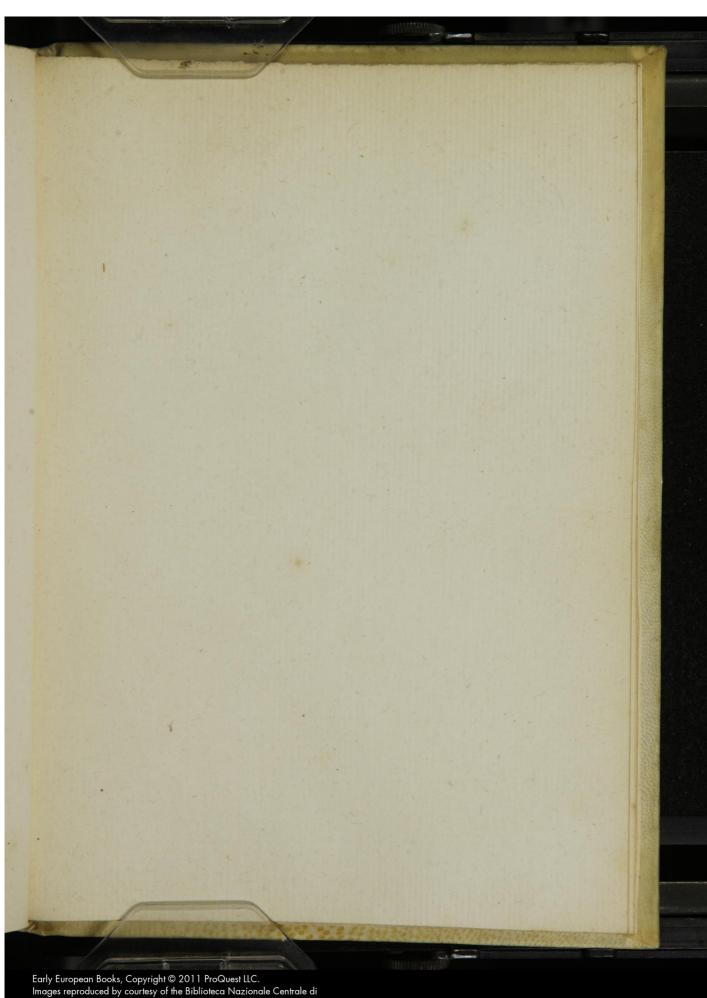



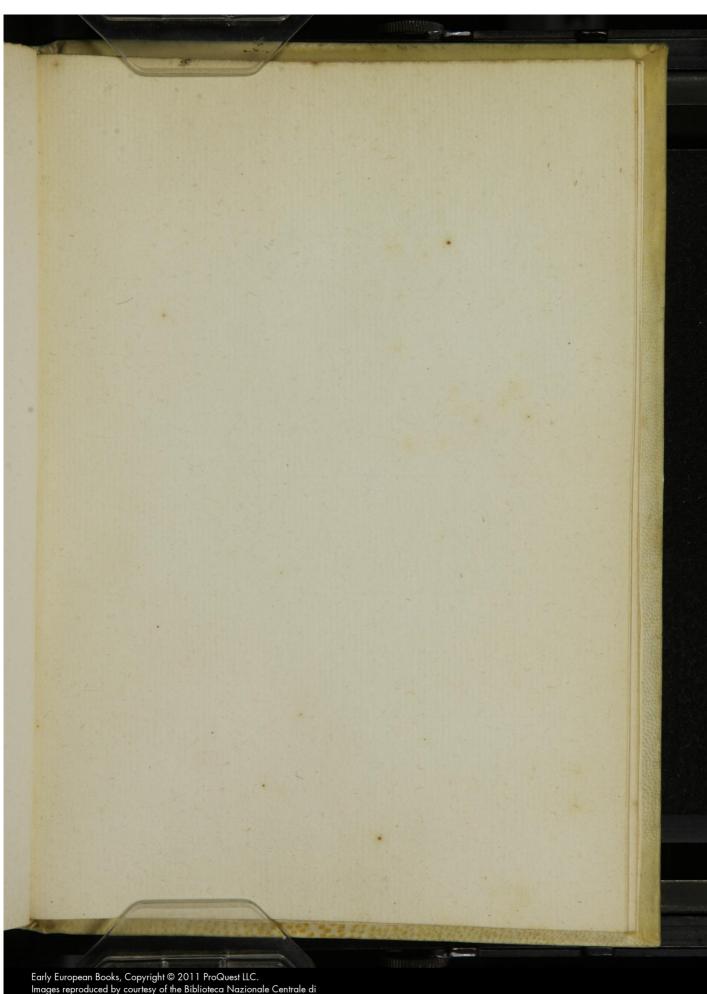



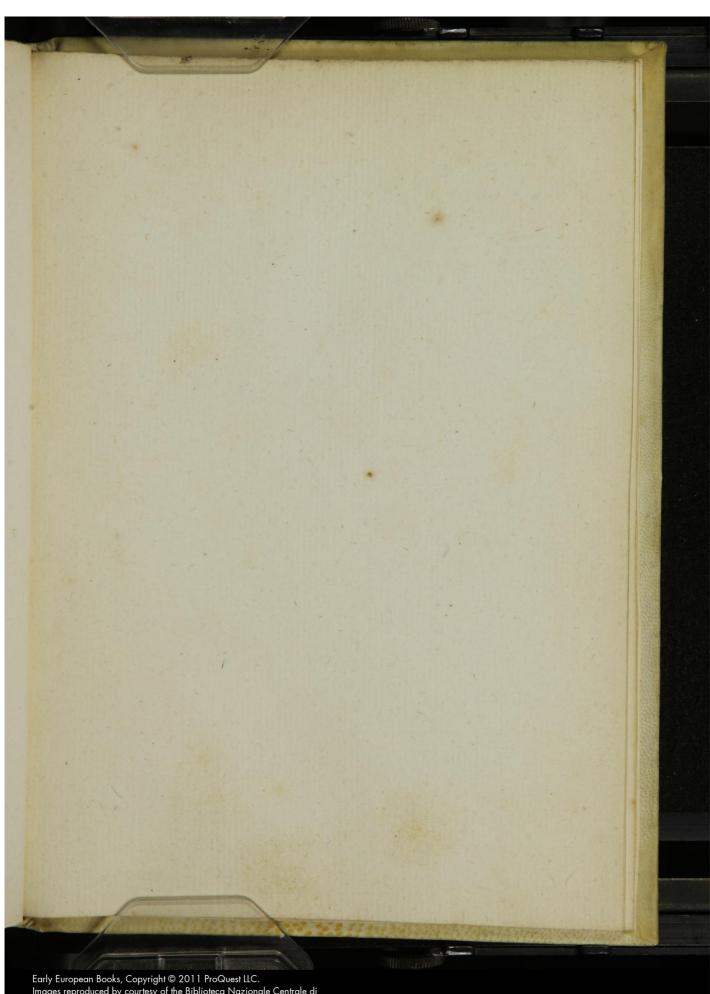



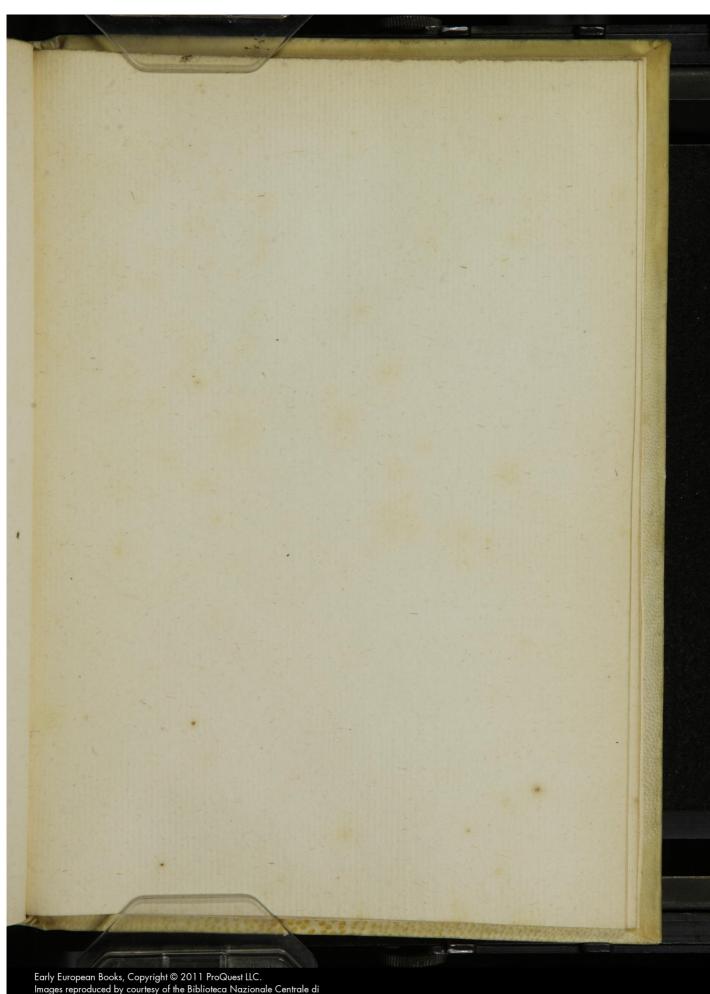



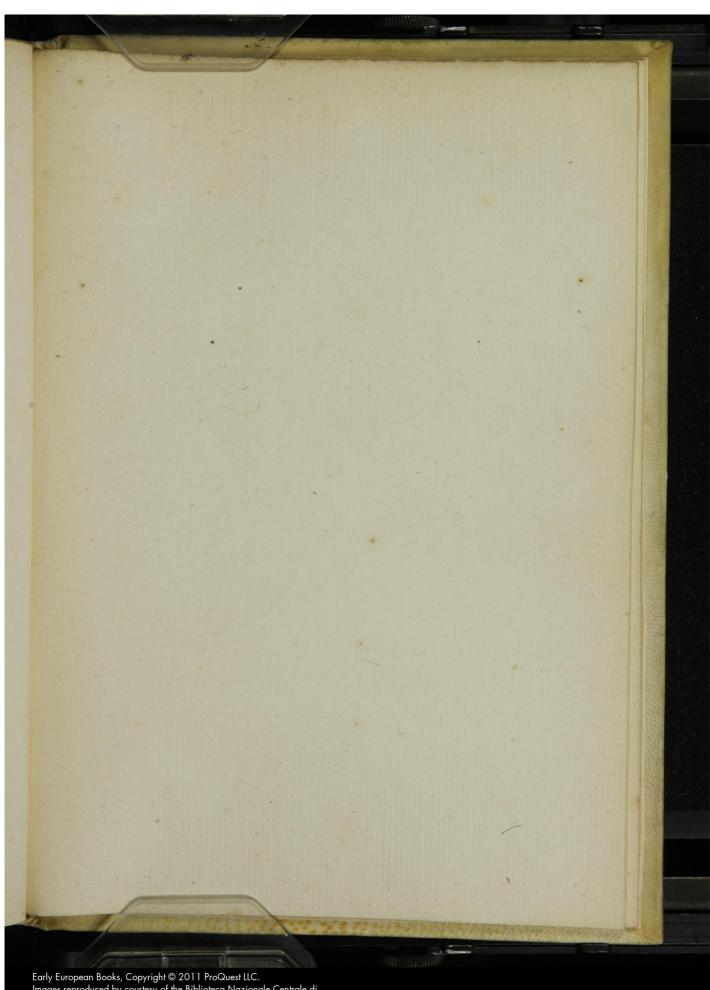



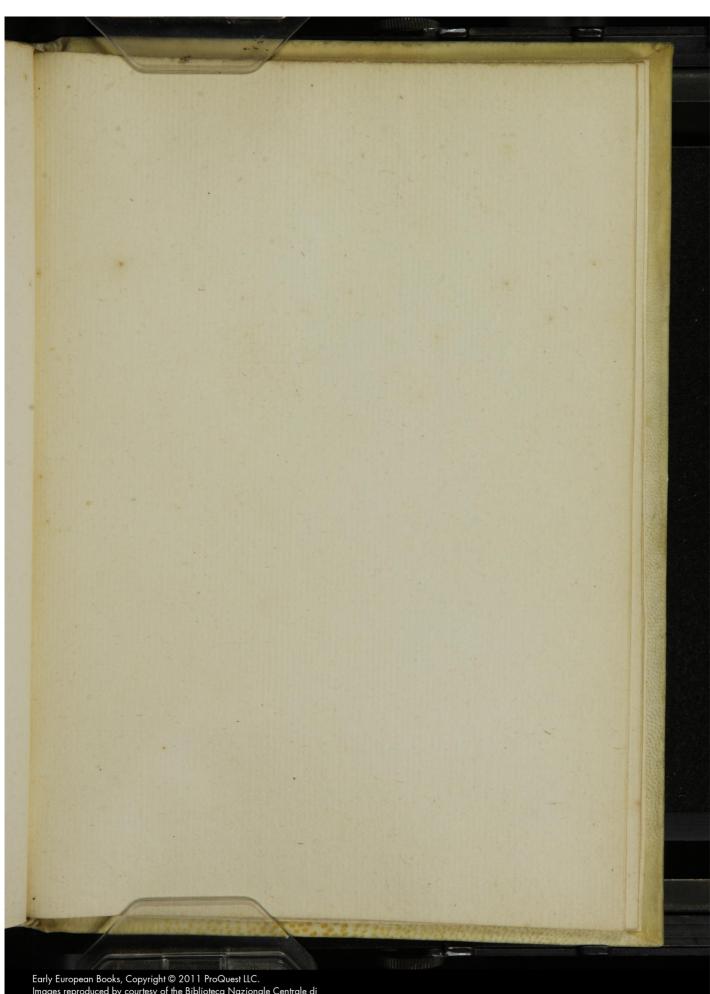













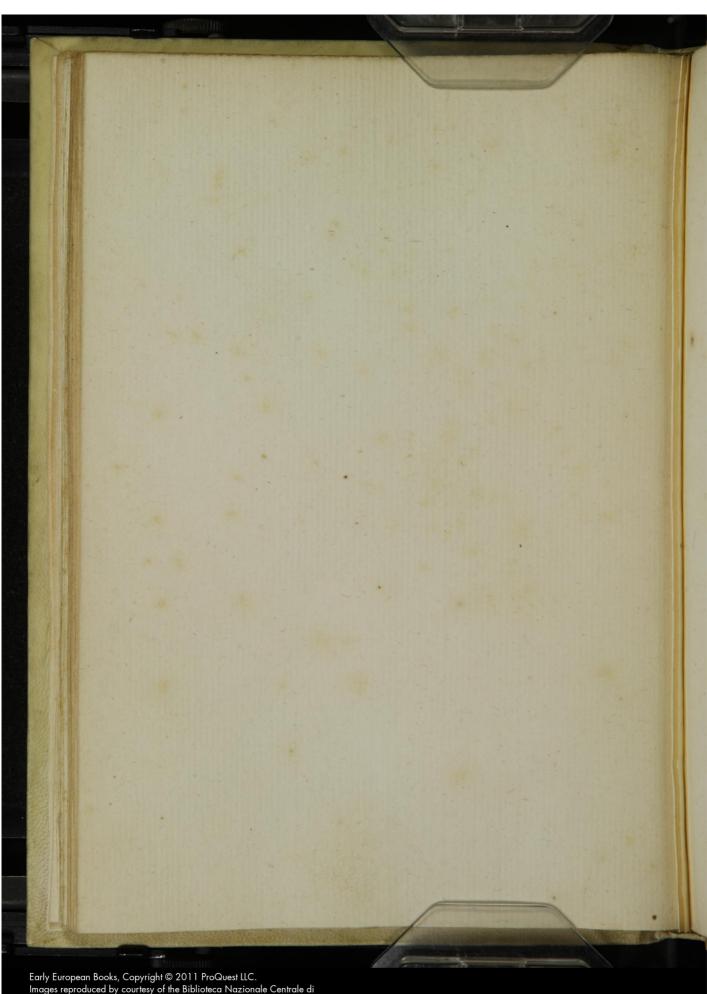





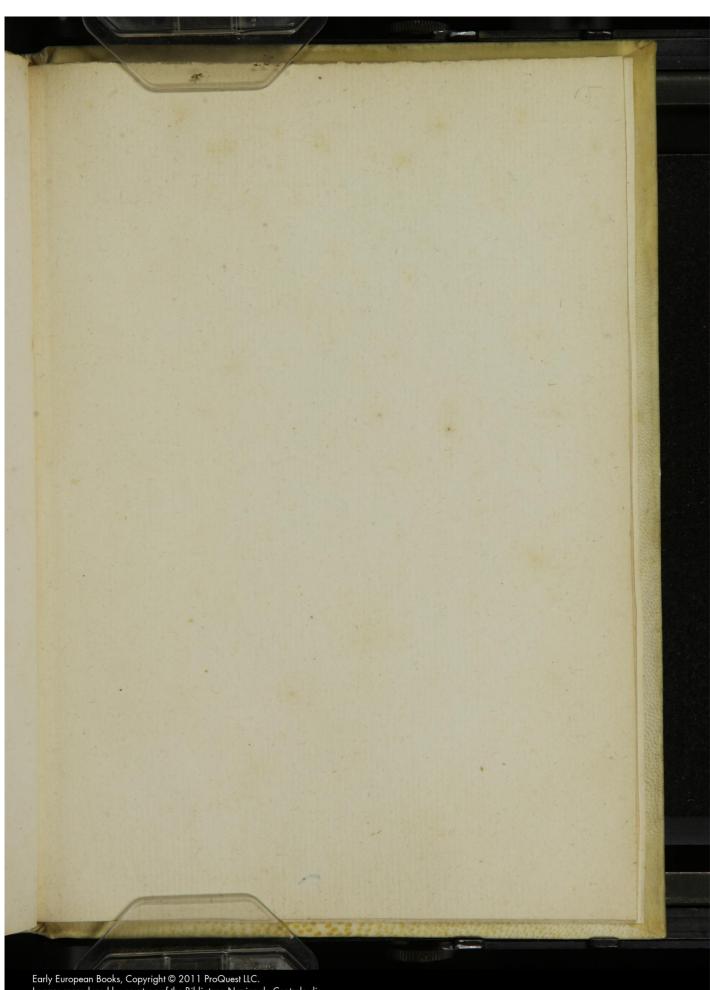



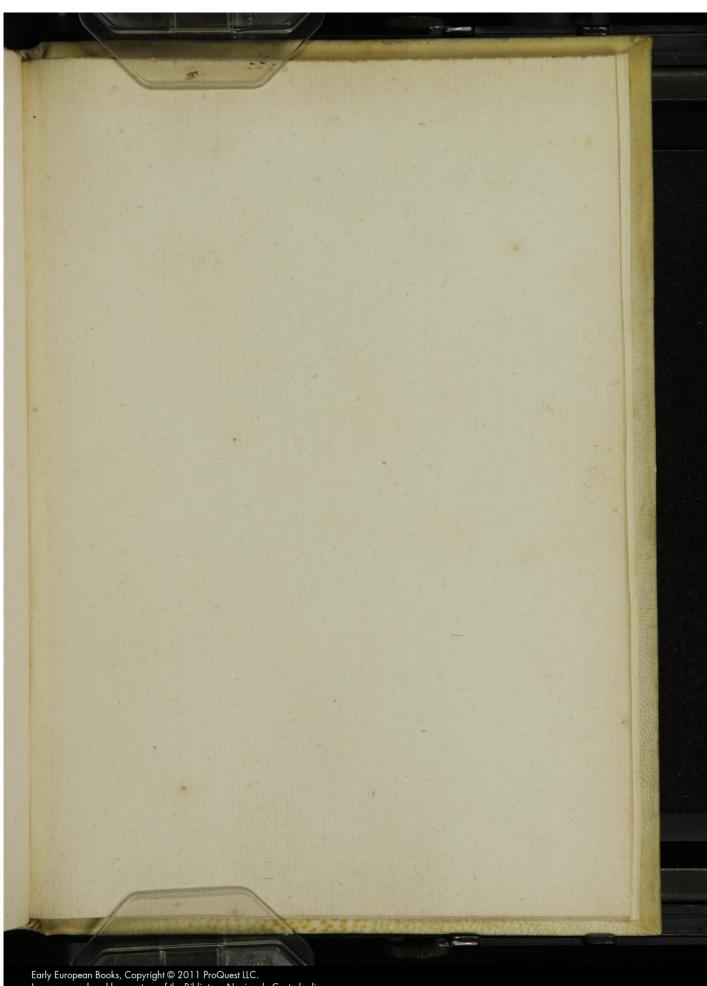







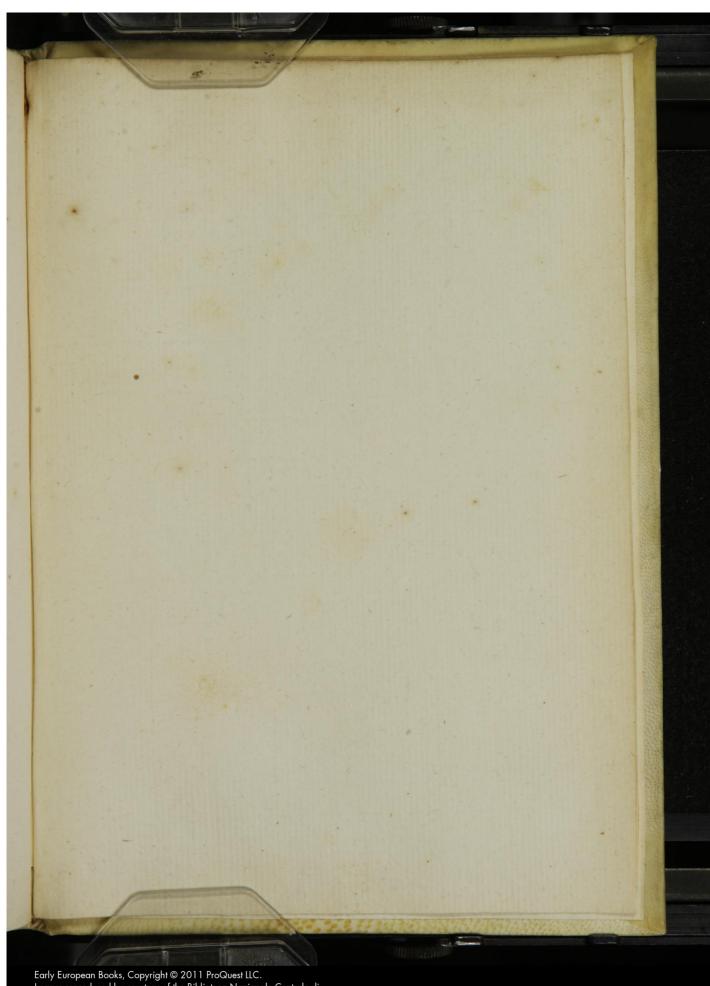



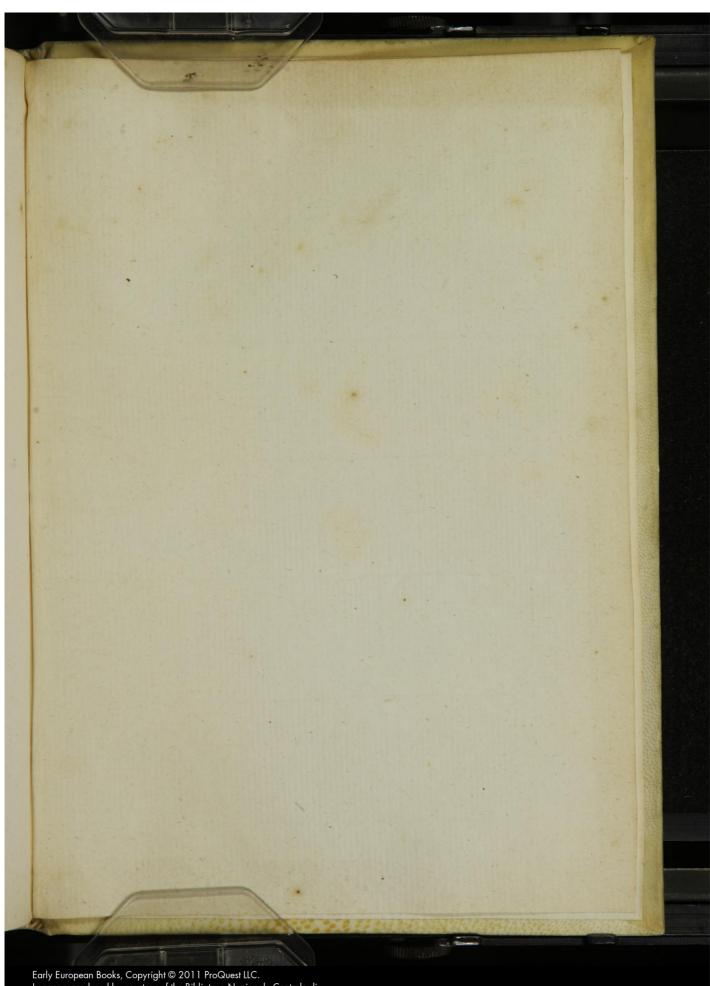



